

## Lamentatio sponse Christi & exortatio ad fideles. Anno domini, M. CCCCLXXXXVII.

Vosalloquar aut quo me uertam probris & contu meliis undique lacellita; inuenerunt mecustodes:a circuierunt ciuitatem , percusserunt me , & uulnera verunt mei tulerunt pallium meum custodes murorum. Cau de corpionum uirulentum aculeum infixerunt mibi. Sub ouina pelle gregem meum lupi seduxerunt: quibus mutuo fe dere uulpes sociate sunt. Balatus ouium fraudem subodoran tium pre timore obmutescit. Deserverunt gregem mercenarii uel cum lupis pepigerunt. Fidelis domino suo Molossus ide fesso latratu fraudem detexit; in quem omnis indignatio con uersa est. Iamo palam res agitur & in eumtransuersis hirgs rigidisque superciliis pregnates ira faces euomuntur i fremi tuque dentium horrisono spumea rabies incandescit. Fetens annelitus obscena oscitatione eruptat. V nguibus aduncister rascal iur. Nec non tergoris: uilloseque caude horripilatio dira comminatur. Dixerunt enim circuueniamus illumiquo niaminutilis est nobis 1 & contrarius est operibus nostris: & improperat nobis peccata legis 182 infamat in nos peccatale gis nostre. Grauis est r. bis ad uidendum quoniam dissimilis est aliis in uita illius. Inuidia quippe diaboli mors introiuit in orbem terrarum. Imitantur autem illum qui sunt ex parte illius. Sed dum magis ei nocere conantur; in solidam petram: in qua ille tutus latitati illidunt i & in se ipsos tela resilientia retorquent. Quis autem malus demon inter fraternas & inse parabiles olizacies dissimilia studia seminauit: Quis odia enu triuit. An christus i uobis divisus est. & dissensionis est deus & non pacis Quis nouam & adulterinam progenie edocuit Principum auram captare? ad pruritum quirium diuites am bire:plateas & uicos circucursare:mulierculas & sumplicium animas circumuenire: & bonis operibus ob inuidiam detrahe

re: Heccine maiore exempla monent? Heccine sacri uira con cedunt: H; ceine professiouestra 1& inflexa humilique ceruice exterior sanctitas pollicetur? Nun potius adiutrices manus porrigere debuistis. Vt christum crucifixum quem unu pius excubitor & turba deuota predicat: quem sequitur: cuius imi tanda uestigia proponitisimul lucrifaceretis: & in cordibus mortalium insereretis? An hominu mores & funesta hectem pora assentationem & applausum deposcunt: ut ueritas noc culto lateat: & penitus conculcetur. At profecto in omni religione bonos à plures non ignoro. Sed uel ne ueritatem intelligere queant i coercentur; uel atepidis obruti tacere com, pellutur. En usquequo Deus preualebit iniquitas usquequo obliuisceris in fine3: Quin potius exurges misereberis syon? quia tempus miserendi eius quoniam uenit tempus. Vos aut genimina uiperarum 1 & ut ait dominus dealbatis sepulchris similes que aforis quidem parent hominibus speciola, intus uero plena sunt ossibus mortuorum, & omni spurcitia, sav tem conscientias uestras intus reclamantes erubescio y mor dacia labra compescite. Pudeat uos simultatum i dissentioniu & discordiarum uestrarum; que diutius dissumulari & celari non possunt. Respicite queso minsueti gregis fructus & ope ra bona: que uestris oculistanquam obices & arietes enei in geruntur. Videte eosqui pie sentiunt humiles i tranquillos i etiam in aduersis bilares i unanimes i sobriosicastosipudicosi diuina officia & sacramenta frequentantes i & pietate assidue exercentes. Ex aduerso intuemini complices & sequaces ue/ stros: qui fideli Catulo christi i & ueritati aduersanturssuper bos l'ambitios l'auaros l'adulteros l'commellatores 18 nebulo nes 1 & his omnibus peiores sunt qui professionis sue obliti & in occulto apostate sub uellere ouis livore & ambitione ta bescunt. Resipiscite igitur resipiscite tandem: sumodo uox penetrare inobturatas ualet aspidum aures. Eia autemboni lacerdotes / bonireligiofi/ nec non seculares / quore magnaz

esse copiam ubique scio rogate dominum messis ut operarios bonos mittat in agrum suum nutque triticuz excussa palea uen tilet & expurget se zizania comburat prope enim sunt & adesse sessitament temporarquibus dilectus meus reuelabit bracchium suum sut faciat iudicium & misericordiam i terra leua tecapita uestra & uidete quia prope est iam estas messis albe sit. Laque filioli mei gaudium meum & Corona mea beataz spanekpectantes pro cunctis sidelibus se pro ipsis aduersa riis uestris iugiter illum implorate squem diligit anima meas ut cito reuertatur ad me. Veni ueni dilecte misquia amore lan gueo sut cubem tecum in meridie se requiescat in sinu tuo anima meas Qui uius & regnas in secula seculorum. Amen

I Comegli Tepidiuolendosuffocare lauerita i usano tucti li mezi per liquali saranno scoperti se sono carne i o pescie & exortatione alli sideli & d.

& non nice pecorelle benche habbiate sunil pelle siete lupi daltra secta

45

in:

XIS

tus

DOT IN

U

le,

T

O maligne & cieche gente che li cuori de paruolecti puostri hodii & gra defecti subuertite falsamente

Se uapori fussino stelle vioi saresti ilchiaro sole dilatando uostre stole col giucare di baghatelle v

Eglie lupo & pare agnello pare un pelcie & elcorpione fe fusi ape il calabrone faria topo il pripistello

other mie che pete

Miro iluolto epar serena sguarda il corpo eglie spete & le labra ha si setente che chil gusta lauelena

[15111 F3

Al rugito epar leone le suo braccia poi son dorso pare uno aspido col morso se tu luccio i o storione

टार्ड टीमा टेकालमहोत किय

months legarater felle

tanto spuman ucstri cori uieni p gratia omai ne cori

O maligni & feritori Non tardare che piu dinori se non fusse lacathena de rinuoua il sacro sangue prophetia saria gia piena chogni iusto i terra langue

Masacrescie uostra pena Ochristiano prendi la leggie per corona delli electi chetida il Crucifixo 1. perchefate lor perfecti pensa bene & guarda fr. o pungectando lor lauena aseguir lornata greggie

pche iuidia e i uostra brigla i meri per li quali farano freparei felono carper

Se uoi siete reprobati Su prendete il lume misso non mi pare gia marauigla de non siete lenti algioco Fiorentini parato e il foco di superbia coronati daldemonio nel gradeabisso

Sathanasso uiscompigla perche siete sua corona & almaleui strige & sprona nun uoltare delle sua cigla

Ciaschunotégha ricto ilpede Non litorca alimpia uia perchelfigliuol di Maria dal suo regno per lafede

Gridial lupo ciascun forte che louile e 1 derelicto & chi fa un gran delicto ha coronai&chi beneimorte Su christiani con mente pia ricorriamo al buon Signore quel pregado og nú col core che dimonstri lheresia

Sguarda omai ilseruo afficto signor mio che pte langue perche uede il facro sangue conculcare per interdecto DESCRIPTION OF THE PERSON OF T

Viua christo gente electa nel morir fia gra guadagno per Iefu nostro Re magno lia confula ognaltra lecta

Hora mai chaua lerelle arapaci seductori quel chan drento tralo forz monstra lopere lor felle

Voi toccate lachiauetta Amen

429,860

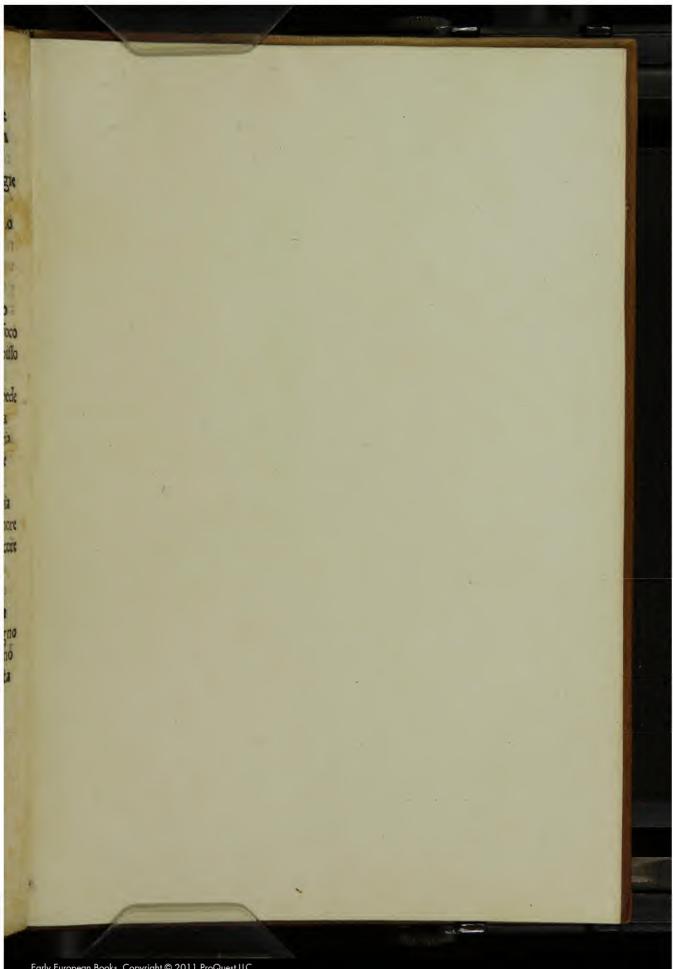

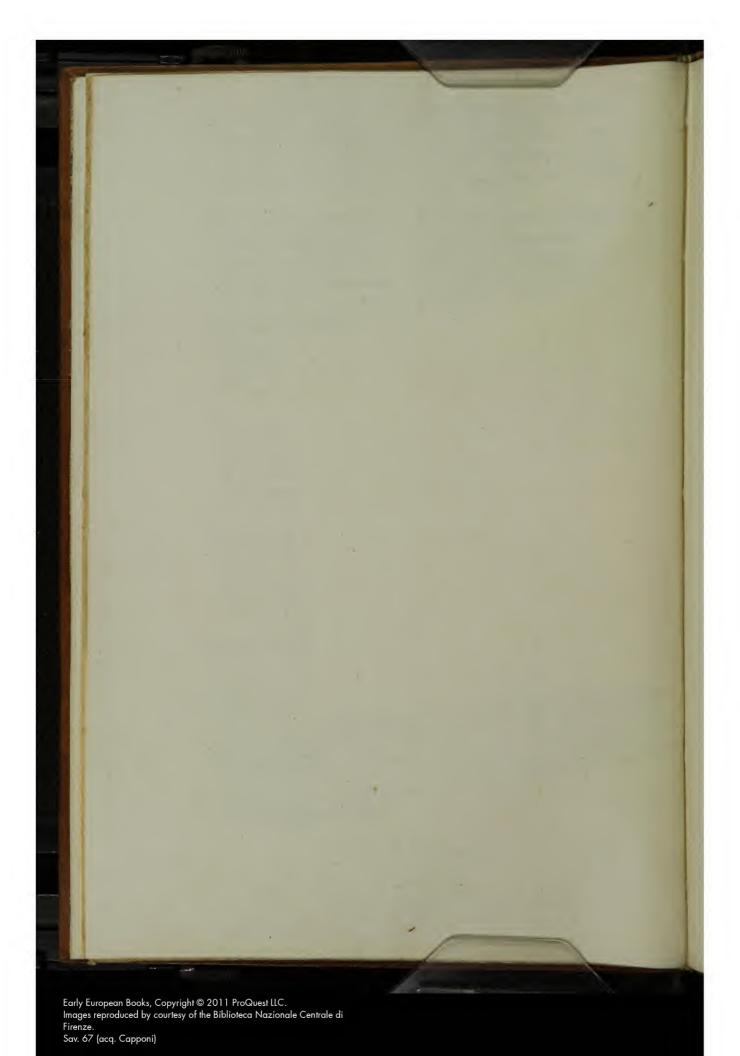

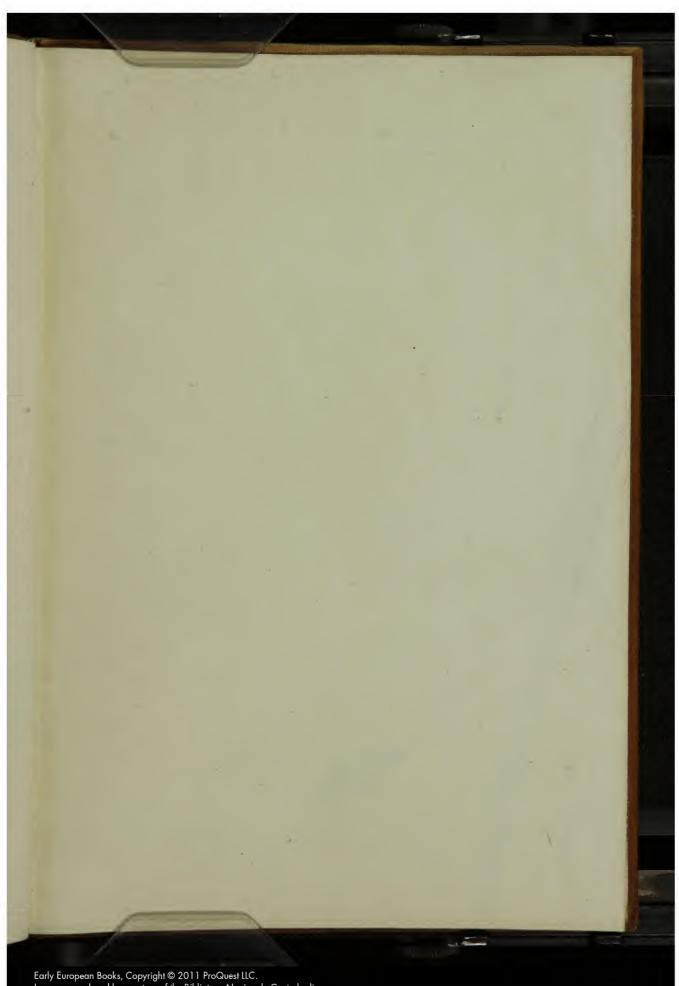



